



#### **JUEVES 19**

Septiembre de 2024 Año 66 de la Revolución No. 224 • Año 60 • Cierre 11:30 P.M. Edición Única • La Habana Precio \$ 1

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

## Presidentes de Cuba y de Seychelles evaluaron compromisos y perspectivas conjuntas

Los mandatarios sostuvieron conversaciones oficiales y se firmaron tres instrumentos de cooperación

RENE TAMAYO LEÓN

El cuarto encuentro entre los presidentes de Cuba y de Seychelles en un año es una razón más para seguir fortaleciendo las históricas relaciones entre ambas naciones, significó Miguel Díaz-Canel Bermúdez a su homólogo del isleño país africano, Wavel Ramkalawan, a quien recibió, oficialmente, en la noche de este miércoles, en el Palacio de la Revolución.

Tras la ceremonia solemne de bienvenida, los mandatarios sostuvieron conversaciones, en las cuales el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República recordó los intercambios con el Presidente de la República de Seychelles, en septiembre de 2023 en La Habana, en ocasión de la Cumbre del Grupo de los 77 y China; luego en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas; más tarde en la Cumbre Climática de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y ahora de nuevo aquí.

El encuentro de ahora -dijo- nos permitirá continuar abordando «temas que nos preocupan, respuestas que compartimos, compromisos que tenemos, y revisar la marcha y perspectivas de nuestras relaciones».

Díaz-Canel ratificó a Ramkalawan el compromiso y la voluntad política del Gobierno cubano de seguir



fortaleciendo los lazos de amistad entre ambos países y la colaboración en Salud y otras áreas en las que se tienen intereses mutuos.

El Presidente cubano agradeció el apoyo de la República de Seychelles a la resolución de la ONU para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, así como el apoyo contundente que da al pronunciamiento de la Unión Africana en este sentido.

También ahondó en la relevancia de la lucha para que se saque a la Isla caribeña de la espuria lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo, por el severo impacto que está teniendo sobre nuestro pueblo.

Por su parte, Wavel Ramkalawan agradeció la generosa bienvenida que se le ha estado brindando desde su llegada a Cuba: «Aquí uno se siente como en su casa. Seychelles es una nación insular como esta, y hasta las temperaturas hacen que me sienta como si estuviera allá».

Asimismo, subrayó que Cuba y Seychelles son amigos que se encuentran de nuevo para consolidar las relaciones, y agradeció la co-laboración y asistencia que la Mayor de la Antillas brinda a su nación desde hace varias décadas.

En las conversaciones oficiales participaron, por la República de Seychelles, el ministro de Relaciones Exteriores y Turismo, Sylvestre Radegonde, y el embajador en Cuba, Ian Madeleine.

Por la parte cubana asistie-ron el miembro del Buró Político y canciller, Bruno Rodríguez Parrilla; el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda; el director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Miguel Pereira, y la embaja-dora de Cuba en Seychelles, Martha Hernández Čaneiro.

Al término del encuentro oficial, fueron firmados tres acuerdos dirigidos a impulsar el desarrollo de los vínculos político-diplomáticos y la cooperación entre los dos países en materia de justicia penal, medioambiente y formación académi-

co-diplomática. Los instrumentos fueron rubricados por el ministro de Relaciones Exteriores y Turismo de Seychelles, Sylvestre Radegonde, y por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y el doctor en Ciencias Eduardo Martínez Díaz, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Cuba y Seychelles mantie-nen relaciones diplomáticas de larga data, establecidas el 12 de abril de 1978, con base en la amistad, la solidaridad y una cooperación de varias décadas en las áreas de salud y formación de recursos humanos. En la isla antillana han estudiado alrededor de 80 ciudadanos seychellenses.

## Antes del cierre del año podrían quedar instalados los primeros 400 megawatts de los nuevos grandes parques solares

WENNYS DÍAZ BALLAGA

Durante este mes de septiembre se realiza la primera entrega total de dos de los grandes parques solares fotovoltaicos de 21 megawatts (MW) cada uno, como parte del proyecto de 2 000 mw que se desarrolla en el país, dijo a la prensa Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas.

En el marco de la III Feria

Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética, informó que mos concebir el desarrollo de nuestro estos dos parques se corresponden con país, la meta de alcanzar la soberanía la segunda etapa del proyecto, mientras que las partes y piezas de los paneles de la primera etapa se están recibiendo, de acuerdo con la planificación establecida.

«Cada semana llega un nivel importante de contenedores, y las inversiones en las provincias van avanzando bien»,

De la O Levy reflexionó que no podeenergética y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin considerar el incremento de las fuentes renovables y el uso racional de la energía.

Apuntó que hoy existe una situación muy complicada con la generación eléctrica, con afectaciones que superan los mil megawatts, justamente por la dependencia del combustible fósil y el marcado deterioro de las centrales

El titular de Energía y Minas precisó que, al cierre de este año, se estima haber instalado unos 400 MW de potencia correspondientes a estos proyectos.

Además, puntualizó que se avanza en la construcción de dos parques eólicos que representan una capacidad de 101 MW de potencia, están en preparación 13 pequeñas centrales hidroeléctricas, y continúa en aumento el transporte bajo en emisiones de carbono.



Temas como la defensa de los derechos humanos, la solución pacífica y la preservación de la paz mundial fueron expuestos, desde una arista académica de los parlamentos, en el 1 Seminario Internacional sobre Diplomacia Parlamentaria. El evento se erigió, al decir de Rogelio Sierra Díaz, rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, «como un espacio crucial para analizar, con un alto espíritu de colaboración, los desafios y oportunidades que se enfrentan en la actualidad con el objetivo de fortalecer el derecho internacional».

## Nuevos embajadores presentan sus cartas credenciales

Fueron recibidos, en ceremonia solemne, por el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa

Con la seguridad de que contarán en Cuba con el apoyo que necesiten para el éxito de sus misiones, el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, dio la bienvenida, ayer, a nueve nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios que inician su desempeño en nuestro país.

Las ceremonias protocolares -en las cuales estuvo presente el también miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla- se distinguieron por las muestras de afecto y la disposición de fortalecer los nexos entre Cuba y esas naciones, reseñó el sitio web de la Presidencia.

«Vengo a trabajar», dijo el embajador del Estado de Qatar, Tariq Othman Abdulrahman Al Othman Fakhroo, tras entregar las cartas credenciales que lo acreditan en la Mayor de las Antillas.

Sobre las buenas relaciones de cooperación que existen con la República de Gambia y la importancia de profundizarlas, comentó al nuevo embajador de ese país, Seyaka Sonko. «El hecho de que Gambia apoye a Cuba no es un error, porque Cuba siempre ha defendido a nuestro país y a nuestro continente», consideró el diplomático africano.

«Nuestras relaciones con su país continuarán inalterables», aseguró Valdés Mesa en el diálogo con Han Su Chol, tras recibir los documentos del embajador de la República Popular Democrática de Corea en La Habana, quien aseguró que, desde sus funciones, trabajará de «modo activo para fortalecer y ampliar las relaciones de cooperación en todas

A la embajadora de la República de Kenya, Everlyne Mwenda Karisa, agradeció también el Vicepresidente los sucesivos votos de respaldo de su país, tanto en las cumbres de la Unión Africana como en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a favor de la lucha que lleva adelante Cuba contra la cruel política de bloqueo impuesta por el Gobierno de Estados Unidos.

Es esta la segunda ocasión en que John Petter Opdahl presenta sus cartas credenciales como embajador del Reino de Noruega en Cuba. Cumpliendo esa misma función, ya había estado entre los años 2011 y 2016, periodo que recordó con sumo placer, y en el cual, dijo, tuvo la oportunidad de conocer bien todos los esfuerzos de Cuba para facilitar el proceso de negociación para la paz en Colombia.

«Estoy muy feliz de estar aquí», afirmó Matthijs Clemens Wolters, nuevo embajador del Reino de los Países Bajos en La Habana, quien recordó la larga relación que existe entre ambos países, que suma ya 80 años.

Estar en Cuba, agregó, es como estar en «mi segunda casa, porque eso es Cuba para nosotros en Etiopía. Nunca olvidaremos los esfuerzos y el sacrificio que realizaron los cubanos para acompañar a Etiopía y su defensa, así como tampoco olvidaremos los miles de profesionales de mi país que se formaron acá y hoy sienten un profundo amor por esta tierra», afirmó Ayele Lire Jijamo, embajador de la República Democrática Federal de Etiopía.

Cuba y la República de Finlandia son pequeños países, pero que pueden hacer mucho en defensa del Derecho Internacional, valoró Ari Mäki, embajador de esa nación, concurrente en México. En tanto, Valdés Mesa le agradeció a Kaspars Ozolins, la prioridad del Gobierno de la República de Letonia para considerar a Cuba como el tercer país de la región en tener concurrencia. (Redacción Internacional)

### **G** HILO DIRECTO

#### LA ONU PIDIÓ QUE, EN UN AÑO, ISRAEL SE **RETIRE DE TERRITORIOS PALESTINOS**

La Asamblea General de la onu pidió el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos en «12 meses», en una resolución no vinculante. El texto, acorde con la opinión de la Corte Internacional de Justicia, de julio pasado, sobre la ocupación israelí, fue adoptado por 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel la calificó de «cínica» y «distorsionada». (LA JORNADA)

#### REPORTARON NUEVA OLA DE **EXPLOSIONES EN EL LÍBANO**

Una nueva ola de explosiones de varios dispositivos electrónicos se registró en el Líbano este miércoles. Entre los artefactos detonados se encuentran coches, motos, radios, walkie-talkie, teléfonos y buscapersonas. Según el Ministerio de Salud del Líbano, citado por Al Jazeera, al menos nueve personas murieron y más de 300 resultaron heridas. Por otro lado, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció «el inicio de una nueva fase de la guerra» en la Franja de Gaza. «El centro de gravedad se está desplazando hacia el norte. Estamos desviando fuerzas, recursos y energía hacia el norte», declaró el funcionario. (RT)



#### SESIONÓ EL X PLENO DEL COMITÉ CENTRAL **DEL PARTIDO COMUNISTA DE VIETNAM**

Diez contenidos pertenecientes a dos grupos de temas estratégicos y algunos otros asuntos específicos se debatieron en el x Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV). Así lo informó a los delegados el secretario general del PCV, To Lam, quien llamó a emitir opiniones precisas que reflejen la realidad de los ministerios, ramas y localidades, a la par de enfocarse en cuestiones prácticas que no se mencionen en los borradores de documentos. Lam se refirió al contexto en el cual se celebra esta reunión, marcado por el fallecimiento, en julio último, del secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, y por las graves consecuencias causadas por el tifón Yagi, en honor a cuyas víctimas se rindió un minuto de silencio. (PL)

#### **HONDURAS ACOGIÓ LA PRIMERA CUMBRE DEL CAFÉ DE LA CELAC**

La primera Cumbre del Café de la Comunidad (Celac) se celebró en la capital hondureña. con la participación presencial y virtual de representantes de los 33 países miembros del bloque regional. El vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, dijo que es un honor para su país acoger esta cita de dos días, la cual contó también con la presencia del director general del Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Qu Dongyu, y la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (O1C), Vanusia Nogueira. (PL)

## Cuando la palabra no alcanza

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

CARACAS, Venezuela.-«Los chismes se matan sacando todo a lo claro», aseguró el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, en conferencia de prensa, en el contexto de la reciente salida voluntaria del país del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

En torno a ese suceso, han sido numerosas las especulaciones de la derecha de dentro y fuera del patio, que buscan -por todas las vías- poner al aspirante en el papel de víc-tima y acusar al Gobierno de violar los derechos humanos.

Ante esta situación, el jefe del Parlamento mostró ayer la carta original que González Urrutia le entregase en las conversaciones que sostuvo con él y con la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Al respecto, Jorge Rodríguez reveló que el exlíder de la oposición los «buscó» con el objetivo de «conversar, y de allí tomó la decisión de abandonar Venezuela y solicitar asilo al reino de España».

Mientras que en el texto presentado, con rúbrica del 7 de



FOTO: ASAMBLEA NACIONAL FOTOGRAFÍAS

septiembre, Urrutia afirmó que «siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que, aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República».

Además, trasladó su «respeto y reconocimiento a las instituciones constitucionales» de la nación sudamericana, «representadas en los cinco poderes del Estado». Y dejó

constancia de su compromiso con que su actividad pública fuera de Venezuela será limitada, «sin pretensiones de ejercer representación formal o informal alguna de los poderes públicos».

En ese sentido, el representante del Poder Legislativo venezolano manifestó: «Usted, señor González Urrutia, dio su palabra y firmó acatando la sentencia del Consejo Nacional Electoral. Pero, no cumplió con lo que firmó. Sin embargo, hemos sido pacientes aun cuando personajes de la

ultraderecha española insultan

Recordemos que desde el 29 de julio, el excandidato estuvo resguardado en la Embajada de Países Bajos, en Caracas; luego se trasladó, el 5 de septiembre, a la Embajada de España, donde permaneció hasta su viaje a Madrid, mediante un salvoconducto del Gobierno Bolivariano.

Sin embargo, tras su arribo al asilo político, alegó que la salida de Venezuela estuvo mediada por coacción y amenazas. No obstante, Jorge Rodríguez mostró ante la prensa un video de la certificación de la salida voluntaria, así como pruebas fotográficas de la reunión anterior, en la que se entregó y firmó la carta.

«No hubo coacción alguna hacia el señor González, tengo mayores pruebas que así lo demuestran», aseguró.

Su decisión de salir del país, según hizo constar en la misiva, se debe a su deseo de que se consolide la pacificación y el

diálogo político. ¿Su «Pepito Grillo» le estará funcionando después de las crudas 48 horas de violencia posteriores al 28 de julio? Eso habrá que verlo. Hasta ahora no ha cumplido a cabalidad con su palabra.



Tasa de mortalidad infantil en cero y disminución del indicador de bajo peso al nacer, con respecto a igual periodo del año precedente, constituyen elementos que certifican progresos en la enfermería neonatal en el Hospital General Docente Mario Muñoz Monroy, ubicado en Colón, Matanzas. Según la ACN, otro de los resultados relevantes del año 2024 lo constituyó la realización de dos partos de gemelos en la propia institución médica, ambos con un egreso satisfactorio.

EMPRESA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE HOLGUÍN

# Cuando falta la pieza de un equipo y hay que «inventarla»

El encadenamiento productivo ha sido clave en las producciones de Médano

GERMÁN VELOZ PLACENCIA

HOLGUÍN.—Recurrir al encadenamiento productivo, pero interpretarlo y materializarlo como un modelo de gestión orientado hacia la sostenibilidad de la Industria de Materiales de la Construcción —en lo que respecta a equipos tecnológicos y no tecnológicos—, le ha permitido a la empresa Médano sortear, en los últimos tres años, el bache que significa no disponer de los dos millones de dólares anuales que, tradicionalmente, se le asignaban de manera central con el propósito de ejecutar reparaciones y mantenimiento.

En sí, el enfoque es garantizar materias primas, partes, piezas y agregados que se obtenían mediante la importación, y hacer funcionar todos los equipos, proceso en el que emplean al máximo la capacidad técnica de talleres propios y el conocimiento de sus especialistas, en interacción intensa con instalaciones industriales de otras ramas y actores económicos en general.

### CONOCER Y CALCULAR CADA PASO

Un paso indispensable, explica el doctor en Ciencias Técnicas Junior Pupo Leyva, director general de Médano, fue hacer un diagnóstico del potencial y las posibilidades de la industria nacional para sus servicios.

Por ese motivo, acuden constantemente a las plantas mecánicas del Níquel y de las empresas Héroes del 26 de Julio y 60 Aniversario de la Revolución de Octubre (KTP), en Holguín, así como, a las ubicadas en Camagüey, Villa Clara, Santiago de Cuba y Cienfuegos, entre otras.

Además de las materias primas y materiales que aportan, y de piezas y partes que les fabrican según los contratos, esos establecimientos industriales les suministran subproductos que son terminados en los talleres de la empresa.

A la vez, existe el encadenamiento productivo con entidades estatales, mixtas y extranjeras para la adquisición de moneda dura. Con una inmobiliaria que les paga los materiales de construcción con dólares, pactaron que, con parte de esos dineros, les importe piezas para maquinarias.

Asimismo, un acuerdo concertado con Moa Níquel s.A., para la que construyen presas de cola, les permite financiamiento en c.L., empleado en la compra de materias primas y materiales en consignatarias extranjeras que radican en el país.

Al mismo tiempo, buscan financiamiento en moneda nacional. Cuando la empresa Prodimat s.A. promovió la creación de una organización que incluyó a la planta de producción de elementos de pisos de Santa Cruz, hicieron una

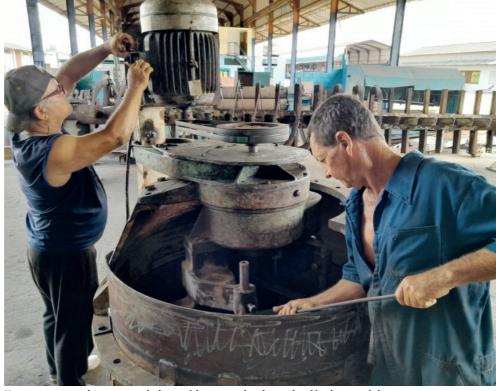

Una vez recuperado, este mezclador será incorporado a la producción de materiales de la construcción a partir de arcilla roja. FOTO DEL AUTOR

inversión financiera en función del capital de formación de la nueva entidad.

«Pusimos un total de 50 000 pesos y, de hecho, nos convertimos en accionistas. Ya hemos recibido más de un millón de pesos por concepto de dividendos, lo cual incrementa nuestro capital, o sea, disponemos de más ingresos para nuestras operaciones».

Por lo que narra el directivo, también se consolidan los vínculos con los actores económicos no estatales. Está el caso de los trabajadores por cuenta propia, productores de baldosas, quienes en ese proceso utilizan su tecnología y fuerza de trabajo, pero Médano les suministra las materias primas a precios razonables, y recibe el 100 % de las producciones, que paga por concepto de servicios y comercializa posteriormente.

Con el dinero obtenido por las ventas de las referidas baldosas, y de otros materiales de la construcción elaborados por los trabajadores del sector privado, se aprovisionan con partes, piezas y agregados para los equipos tecnológicos y no tecnológicos que comercializan otras formas de gestión no estatal.

Por esa vía, compran rodamientos, baterías, neumáticos, discos y bandas de freno y artículos de ofimática, entre otras cosas.

Cuando resulta imposible fabricar en el país determinadas piezas de repuesto, la solución está en incentivar el mantenimiento preventivo de los equipos. Los tecnólogos dan seguimiento constante a ese tipo de piezas. Por eso han invertido mucho en instrumentos de medición para verificar temperatura, vibraciones y estado de las soldaduras, etc. Así es posible determinar a tiempo posibles fallas.

«Tenemos un lema: si paramos un equipo antes de que se averíe, nosotros lo gobernamos. Todo parte de un sistema de Gestión de Mantenimiento que en mayo fue sometido a auditoría por el Ministerio de Industrias, y fue evaluado de bien».

#### HACER, RESPUESTA PERENNE

El taller de Maquinado y Pailería de la unidad empresarial de base (UEB) de Mantenimiento y Logística se identifica por la laboriosidad. Aquí, en el transcurso del presente año, han recuperado más de una docena de equipos importantes.

Al ingeniero mecánico Ronny Díaz Zaldívar le resulta inevitable destacar los decisivos roles del mecánico José Romero Hernández, y del electricista Edgar Segura Pina, en el restablecimiento técnico de un mezclador de cemento destinado a cubrir la producción de elementos de cerámica roja.

Ambos ensamblaron la máquina con partes de otros artilugios de igual tipo, desactivados hace mucho tiempo. Reconocen la labor del tecnólogo a cargo del diseño de los dos piñones que fueron fabricados en los tornos del taller, y recibieron tratamiento térmico en la 26 de Julio.

Edgar revela lo difícil que resulta reparar, por primera vez en este taller, una moto-polea, equipo que en su interior acopla motor eléctrico y reductor. De lograr un desenlace feliz, se abrirá el camino para devolverle la vida útil a otras dos, de manera que todas, seguramente, serán montadas en los molinos de áridos donde funcionaron años atrás.

En la misma área, trabajan en un robusto generador eléctrico fabricado en 1980. Para ponerlo en uso, hay que instalar el colector y algunos diodos. Espera por él una mediana empresa privada que produce baldosas y las vende a Médano. Esto es encadenamiento real, dice el ingeniero Ronny.

Buen ritmo muestra la reparación de un sinfin de la planta de extracción de arena de Sagua de Tánamo. El protagonismo lo tiene Dionis Vargas Álvarez, experto pailero. Prácticamente partió de cero, porque el eje, un tubo grueso de seis metros de largo, era de un artefacto similar dado de baja. Los brazos que completa provienen de segmentos de vigas adquiridas en una nave en desmontaje por una empresa; las arandelas soportes (las que extraen la arena) son de tola completamente nueva, comprada en la planta mecánica de Moa, y los sectores, piezas aplanadas, las suministró ктр.

Dionis también es el responsable de la fabricación del nuevo escurridor del Molino de Áridos conocido como 200 000. Asegura que estará listo en breve, y sustituirá a uno deteriorado tras 12 años de explotación. Las chapas de acero las compraron en las empresas mencionadas.

El escurridor es parte de un conjunto denominado Hidro ciclón, cuya recuperación ha pasado, según muestra, por la reconstrucción total de un cono, un cilindro y otro elemento llamado caracol, todos de metal, revestidos interiormente con segmentos de goma de bandas transportadoras. Cuando ese todo se instale, el molino recuperará los 50 metros cúbicos de arena lavada por hora, y llevará la calidad del producto a lo máximo, al despojarlo de polvo.

Rubier Marrero Mur, jefe de brigada del taller, enseña los rodillos que fabrican para uso en bandas transportadoras de arena, mezclas y otros productos. Los componen con tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) que les vende la Fábrica Holplast, al clasificarlos luego de producciones no conformes. En las tapas de los extremos se usa el mismo material, pero de mayor espesor que las otras partes, sobre el que giran directamente los ejes metálicos que llevan en el centro los rodillos, o sea, no se requieren rodamientos.

«Este año fabricaremos 600 unidades, con el fin de satisfacer nuestras necesidades, y estamos creando condiciones para comercializarlos con terceros», confirma el especialista.

Aquí ensamblan vagones o carretillas de mano. Compran los soportes en la Empresa de Fundición de Válvulas y Bombas Industriales (Valvo), en Guantánamo, y las «bateas» en la Planta Mecánica de Camagüey. En un inicio encargaron a la UEB Arsenio Escalona (Poligom), de Holguín, las ruedas. Pero ahora el acuerdo es fundirlas (con pead de rechazo de Holplast), en la Hilandería de Gibara, en una máquina para la que diseñaron y crearon el molde correspondiente.

Con el tradicional tributo a Julio Antonio Mella, en la Plaza que lleva su nombre, y la subida de la escalinata hacia el Alma Mater, dio inicio el curso académico 2024-2025 en la Universidad de La Habana. De acuerdo con el sitio web de la institución educativa, cerca de 16 000 estudiantes se formarán en sus aulas en los diferentes tipos de cursos.

4

## Las energías limpias no son solo el futuro

WENNYS DÍAZ BALLAGA

La tercera edición de la Feria Internacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética quedó inaugurada este miércoles, en el recinto ferial Pabexpo, con la premisa de crear una oportunidad para participar en la transformación energética del país.

En el acto de inauguración –que contó con la participación del miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vice primer ministro– Vicente de la O´Levy, titular de Energía y Minas, dijo que la meta en este punto es lograr llegar a 2030 con un 30 % de participación de energías limpias en la matriz energética del país; aunque, manifestó, la proyección es llegar al 100 %.

Añadió que, en función de esto, se ha trazado una estrategia integral para garantizar una transición energética segura y justa hacia las tecnologías amigables con el medio ambiente, que reducen las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, y en total coherencia con

los compromisos internacionales firmados por nuestro país.

Al intervenir, Isabel Brilhante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea en la Isla, patentizó el compromiso que sostienen ambas partes en la implementación de las energías limpias, a través del vínculo con todos los actores sociales y económicos.

#### COLABORACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

En esta primera jornada, los ministerios de Educación Superior, Energía y Minas e Industrias, representados por sus ministros, suscribieron un convenio de colaboración para la constitución de la Red Fablab-Cuba.

Con ello se procura la conceptualización, diseño y fabricación de prototipos con un enfoque de incubación y aceleración de resultados en áreas claves como la electrónica, la automatización, las telecomunicaciones, el diseño asistido por computadoras y la manufactura digital, entre otras especialidades.

Esta red responde a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, así como al fomento del vínculo Universidad-empresa.

### Incrementar la resiliencia climática en los sistemas agrícolas en Cuba

SUSANA ANTÓN RODRÍGUEZ

Mitigar las causas y efectos negativos del cambio climático en Cuba, introduciendo nuevas tecnologías en 1 027 sitios de intervención de siete municipios vulnerables de la región central y oriental, forma parte de la transformación del sector cooperativo.

La propuesta, presentada por el proyecto Incremento de la resiliencia climática en los ecosistemas agrícolas de Cuba (IRES), del Fondo Verde para el Clima, durante la xv Convención Internacional de Cooperativismo, Cooperat-2024, propone la transformación de 35 000 hectáreas a módulos agroforestales y silvopastoriles.

En el proceso intervienen 140 formas productivas, dentro de las cuales se encuentran cooperativas de producción agropecuaria, unidades básicas de producción cooperativa, cooperativas de créditos y servicios, y unidades empresariales de base.

Los especialistas destacaron que se erradicarán 15 hectáreas de la especie exótica invasora marabú, y se implementarán seis módulos agroforestales y silvopastoriles, según corresponda en cada sitio.

El proyecto incluye, como método, un diagnóstico en las bases productivas y sitios de intervención, a través de un estudio topográfico y de coordenadas de las fincas, determinando qué módulo implementar; un estudio hidrológico e hidrometeorológico para definir la cantidad y calidad del agua para el riego y el ganado, y una evaluación

de la fijación de carbono en el proceso de transformación del ecosistema e implementación de los módulos del proyecto.

El Proyecto IRES contribuye a incrementar la resiliencia climática con medidas de adaptación y mitigación en las bases productivas, ha erradicado 7 134,8 hectáreas de especies exóticas invasoras, e implementa módulos agroforestales y silvopastoriles en 8 008,2 hectáreas.

Al presentar la plataforma de gobernanza para la resiliencia del paisaje a escala municipal, explicaron que esta tiene como objetivo contribuir al perfeccionamiento del proceso de toma de decisiones de los actores claves del municipio, en la implementación y ejecución de acciones estratégicas.

Por otra parte, se firmó un convenio de colaboración entre la cooperativa hondureña Coacehl y la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, que incluye la formación de pregrado, posgrado, la investigación científica y, en general, la colaboración institucional en esos ámbitos.

El rector de esa casa de altos estudios, doctor en Ciencias Yorki Mayor Hernández, explicó a *Granma* que la rúbrica es el sello oficial de la colaboración que tenía lugar desde vínculos anteriores y que se presenta de forma mutua, por el interés de Coacehl, de establecer alianzas con este centro de estudios.

## Más de 700 000 clientes carecen del servicio de agua por redes en el país

Un total de 713 572 clientes carecen del servicio de agua por redes en Cuba, debido a la rotura de equipos de bombeo y de conductoras, fallas de electricidad, la sequía y, en menor medida, la falta de productos químicos, entre otras causas, informó el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, en el programa televisivo Mesa Redonda.

La provincia de Holguín presenta la situación más crítica, con la cifra de 138 774 habitantes afectados; seguida por otro territorio oriental, Las Tunas, con 97 421; y por La Habana, con poco más de 80 000, agregó.

Las personas perjudicadas por las dificultades en los dispositivos de bombeo representaron alrededor del 60 %, detalló. La inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y las rupturas en las conductoras constituyeron los otros motivos más repetidos.

Precisó que los emplazamientos de los aparatos mencionados suman 4 155 entre las posiciones de trabajo y las de reserva. De ese acumulado, 3 508 está en funcionamiento, 567 carecen de equipos, 1 331 sufren más de diez años de explotación, mientras 250 incumplen los parámetros hidráulicos.

El programa de reposición de esos dispositivos, entre 2023 y 2024



Ante la afectación del suministro de agua por redes, se hacen entregas mediante pipas, aunque insuficientes. FOTO: JOSÉ MANUEL CORREA

avanzó al 82,8 %, y se encuentran montados 1 062, con respecto a un plan de 1 366. Solo cumplió cabalmente la empresa de la Isla de la Juventud, y demuestran un significativo adelanto otras como Las Tunas, Granma, Guardalavaca y Mayabeque.

Sin embargo, resaltó los atrasos en Villa Clara, Sancti Spíritus, Aguas Turquino y Aguas del Oeste.

En el cambio de aparatos con incidencia en la transformación de la matriz energética, continuó, todavía restan por montar 188 de 866. De ellos,

619 ya prestan sus servicios, para el 91 %, con el beneficio para una población de 350 216 ciudadanos.

En este sentido, Las Tunas también aparece como puntera, acompañada de Ciego de Ávila, Matanzas y Artemisa, mientras Isla de la Juventud y Varadero ya concluyeron el proceso, con dos cada una, acotó.

Según Rodríguez Rodríguez, han acontecido 225 reparaciones de dispositivos en la Empresa de Reparación y Mantenimiento de Obras Hidraúlicas del INRH; diez en la EMI General Francisco Cruz Bourzac, de la Unión de Industrias Militares; 78 en la Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos, y seis en el Taller Waldo Díaz, del Grupo Empresarial de la Agroindustria Azucarera.

En un resumen de la actividad de higienización, ilustró que, de 11 433 fosas existentes, 2 083 están en estado de vertimiento. Alarma la situación de Holguín, con 553 de 669 en esas condiciones; Pinar del Río, con 437, de 602; y Ciego de Ávila, con 397 de 516. Se encuentran limpias, entre otras, la Empresa de Saneamiento Básico de La Habana (ESBH), Artemisa y Villa Clara.

Las desobstrucciones suman 4 388; 961 en la ESBH y 713 en Aguas de La Habana. Esta última, en contraste, concentra más del 40 % de los salideros, con 2 122, sobre un total de 5 024, concluyó el Presidente del INRH. (Redacción Nacional)



La mipyme estatal holguinera Tauba Holmotor s.u.r.l. innova en sus producciones mediante el uso de materias primas recicladas y el aprovechamiento de capacidades existentes que le han permitido ampliar su catálogo de fabricaciones. Explicó la ACN que, ante la escasez de algunos de los materiales, adquirieron componentes antiguos o en desuso, compuestos por algunos de los elementos requeridos, como el acero al silicio y el aluminio virgen, empleados en transformadores y conductores eléctricos subterráneos.

## Rendición de cuenta: otros ángulos para mirar

La rendición de cuenta hay que verla, sentirla y asegurarla como lo que es: un proceso popular, que involucra a todos los factores comunitarios y a otros tantos fuera de ese ámbito



Solo quien ha vivido la experiencia podrá aquilatar en su justa medida el ejercicio sumamente exigente de pararse frente al pueblo, mirarle a los ojos, y rendirle cuenta.

Más allá de la moral, la vergüenza y el prestigio que acompañen a quien esté en ese lugar, no es por eso menos complejo el hecho, porque el pueblo es un juez justo, transparente, pero sabedor, al fin, de los derechos que le asisten. También suele ser implacable.

Esa premisa es el primer paso para ponerse en los zapatos del delegado y entender, en el amplísimo diapasón que le reviste, el papel crucial de su gestión, al centro de nuestro sistema político y de la democracia participativa. Lo cierto es que ese ser humano, que asume por decisión popular y mandato constitucional la misión de representar a una amplia mayoría, abraza simultáneamente el deber de transparentar ante ellos su gestión, sin más atavío que su propia dignidad.

A mi modo de ver, siguen siendo estos conceptos incomprendidos, que llevan injustamente al delegado al banquillo de los acusados si falta el agua, si no han arreglado en siglos el bache de la esquina, si se atrasó la canasta familiar normada o el consultorio no reúne las condiciones para que el médico viva en la comunidad. Que todos esos problemas tienen que ser motivo de su preocupación y ocupación, es cierto, que tiene la responsabilidad de resolverlos, no.

Amén de que, en determinadas circunstancias muy puntuales, se ha involucrado al delegado directamente en la repartición o entrega de algún recurso, no es la administración en absoluto un aspecto que le competa. El delegado tampoco está facultado para manejar presupuestos, dar indicaciones a un funcionario, disponer la asignación de determinados bienes materiales a alguna persona en específico, u ordenar procesos logísticos. Eso lo sabemos, pero no pocas veces se nos olvida.

Lo que sí le toca al delegado es tramitar, convertirse en el eslabón mediante el cual llegan al conocimiento de las autoridades políticas y administrativas las problemáticas comunitarias. Es también un ente orientador, que aglutina y aúna voluntades y que, claro, por su pleno conocimiento de las particularidades de su circunscripción, es una fuente de obligada consulta para la toma de decisiones, a diversos niveles, que atañen a su comunidad.

Lógicamente, esto no es cualquier lugar, esto es Cuba y, por eso, la principal



Este es uno de esos procesos que le demuestran al mundo dónde radican las esencias del sistema que hemos elegido. FOTO: JOSÉ M. CORREA

cualidad que, me atrevo a afirmar, tienen la mayoría de nuestros delegados, es su sensibilidad, la manera en la que sienten suyos los problemas de su gente. Lo resumo con las palabras que uno de esos valiosos representantes del pueblo me dijo una vez en una entrevista: «Ser delegado es mirar el cielo, saber que el aguacero es inminente, y sentir que se te aprieta el pecho porque sabes que en tu comunidad hay alguien a quien esa lluvia le va a mojar lo poco que tiene».

Y sí, puede que no sean todos, puede que existan excepciones, pero desde la experiencia que me ha llevado a estar de muchas maneras cerca de las estructuras del Poder Popular, puedo afirmar que la mayoría de nuestros delegados son de esa estirpe. De los que sueltan el plato de comida si un elector los llama, de los que, teniendo grandes problemas en sus casas, priorizan los problemas de los demás, de los que con valentía se paran en sus asambleas municipales y le cantan, al más pinto, las verdades que haya que decir, porque el compromiso con su pueblo está primero.

También es cierto que hay mucho que «no les toca», pero que asumen porque el sentido de pertenencia y la vergüenza revolucionaria y política les impiden mantenerse al margen.

Vivimos momentos particularmente duros, en los que las escaseces tocan a la puerta, y no solo a las de un hogar, sino a las de todo un país, que bajo presiones inimaginables tiene que desempeñar el más fino ajedrez para que cada ficha llegue al lugar correcto. En circunstancias como estas se prioriza lo esencial dentro de lo esencial, no por un gusto de nadie, sino por necesidad.

Nos corresponde entonces, como pueblo maduro y curtido en el sacrificio diario, mirar el proceso de rendición de cuenta con una perspectiva amplia y, sobre todo, clara, para que cumpla verdaderamente sus objetivos. Este no es un proceso para acribillar de planteamientos a nuestros delegados, porque a ellos tenemos acceso cada día, porque viven en el barrio, porque de seguro ya los han gestionado una y mil veces si es preciso.

Este es el momento de escuchar a quienes nos escuchan tantas veces porque, de seguro, no vendrán a ponerse al frente nuestro con postura triunfalista: vendrán a rendir cuenta, y esa sola frase nos habla de autocrítica, de reflexión, de intercambio sincero. Aprovechemos el momento para mostrarles, si se lo han ganado, nuestro respaldo. Pensemos de conjunto lo que todavía podemos hacer desde este lado, para contribuir a

su gestión, para hacerla más efectiva y también más humana.

La comunidad necesita al delegado, pero en igual medida el delegado necesita a esa comunidad. El pueblo no se equivoca; cuando elige lo hace con sabiduría, con determinación. Entonces, las personas a quienes dimos más que un voto, la confianza que parte de la representatividad, tienen que ser dignas, éticas y moralmente pulcras; de lo contrario, no serían merecedoras de ocupar ese lugar. Si ya lo ocupan, es porque tales cualidades les habitan y, de no ser así, tiene el pueblo todo el derecho constitucionalmente refrendado de revocar su decisión.

Pero si la elección ha sido correcta, como mayoritariamente sucede, detengámonos a pensar entonces la manera de contribuir a su crecimiento, de edificar juntos la comunidad que queremos, que es también país.

No es este un llamado a prescindir del espíritu crítico en las reuniones, ni a callarnos lo que debe ser dicho, ni a cohibirnos del señalamiento necesario que, si es por demás oportuno y bienintencionado, abrirá pautas de aprendizaje y crecimiento mutuos.

Pero para que ese clima sea posible, debemos entender también que no porque el delegado rinde cuenta es el único responsable del proceso. Solos no pueden, aun cuando sean de esos que «mueven un mundo», como decimos de la gente inquieta y emprendedora que no se da por vencida.

El proceso de rendición de cuenta hay que verlo, sentirlo y asegurarlo como lo que es: un proceso popular, que involucra a todos los factores comunitarios y a otros tantos fuera de ese ámbito.

No olvidemos nunca que siempre habrá preguntas que el delegado no podrá responder, no por incapacidad o desconocimiento, sino por competencias, y también habrá que evacuar esas dudas, aunque no sea ese el eje central del proceso.

Tampoco dejemos de lado los cañones mediáticos, ideológicos y subversivos que ya deben tener sus mirillas apuntando al proceso, para intentar, como siempre, desacreditarlo, restarle validez y, sobre todo, credibilidad.

Puede que mi punto de vista no sea el más autorizado, pero como lo veo, este es uno de esos procesos que le demuestran al mundo, y mejor que eso, a nosotros mismos, dónde radican las esencias del sistema que hemos elegido.

No cometamos la injusticia de medir al delegado por aquello que está fuera de su alcance. Valoremos, como hemos aprendido en más de seis décadas de Revolución, aquello intangible que dice mucho más que lo palpable.

Estoy segura de que muchos coincidirán conmigo en que los que asumieron la responsabilidad, a sabiendas de lo que implica, los que no se dejan aplastar por las dificultades y siguen creando y haciendo en su comunidad, los que encaran a quienes pretenden evadir su responsabilidad con el pueblo, los que no canjean por nada su integridad, esos delegados, merecen la reverencia y el respeto más absoluto: el que se gana a golpe de ejemplo.



La comunidad necesita al delegado, pero en igual medida el delegado necesita a esa comunidad. FOTO: YACIEL PEÑA / ACN



El cantautor argentino León Gieco actuará en la inauguración de la 45 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebrará en La Habana del 5 al 15 de diciembre próximo, se informó en conferencia de prensa celebrada en la sala Héctor García, del Icaic. El autor de *Solo le pido a Dio*s ofrecerá también otras presentaciones en ese contexto, junto al grupo de *hard rock* argentino, La Renga.

## Otra vez el cine ruso en Cuba

La segunda Muestra de Cine Ruso tendrá lugar desde hoy hasta el 22 de septiembre

YEILÉN DELGADO CALVO

Ocho películas en dos cines de la capital, Yara y Chaplin, y en las provincias de Granma, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Villa Clara, integran la propuesta de la segunda Muestra de Cine Ruso en Cuba, desde hoy hasta el 22 de septiembre.

Según se conoció en conferencia de prensa, la iniciativa –dedicada a los cien años de los estudios de cine Mosfilm– propone, de jueves a domingo, a las cinco de la tarde, en el Yara, filmes recientes: Vladivostok, El Tigre Blanco, Se alquila la casa con todos los inconvenientes y El camino para Berlín.

Mientras que el Chaplin, a las siete de la noche, exhibirá La Moscú clandestina –cinta inaugural– y tres películas clásicas del director Andréi Tarkovski: Andrei Rubliov, Stalker y Solaris.

Marla Almaguer, directora de Programación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), explicó que durante la primera Muestra, realizada en abril de este año, y que estuvo dedicada a los estudios Roskino, asistieron casi 5 000 espectadores a las salas del Acapulco y el Yara; y las personas encuestadas manifestaron el deseo de ver más cine ruso.

Víctor Koronelli, embajador de Rusia en Cuba, afirmó en la ocasión que las relaciones entre ambos países «están en auge»; y que, junto a un diálogo político muy fluido y una intensa cooperación en

y una intensa cooperación en el ámbito económico y comercial, un puesto muy importante lo ocupa la cultura, y en especial los proyectos en el terreno cinematográfico. Como ejemplo, mencionó el inminente rodaje del filme

ruso Guantanamera.

Asimismo, Alexis Triana, presidente del Icaic, se refirió a los prometedores resultados de la reciente visita a Rusia, en la que participara como parte de una delegación encabezada por el titular cubano de Cultura, Alpidio Alonso.

Se encuentran en vías de concreción convenios referentes, entre otros elementos, a la restauración de filmes de Julio García Espinosa, y al apoyo y participación en los audiovisuales cubanos *Teófilo*, inspirada en la vida del campeón cubano de boxeo, y *Subir al cielo*, sobre el vuelo espacial conjunto de Arnaldo Tamayo y Yuri Romanenko.

Triana se refirió, también, al ofrecimiento de asistencia técnica por la parte rusa, y a las más de 70 películas cubanas excelentemente conservadas en formato de 35 mm en los archivos del Fondo Fílmico de Rusia. «Se nos reveló, dijo, el deseo de ver más cine de Cuba».

## Buenos pasos sobre el talento



Espacio Cuentan los que cuentan cuentos, un ejercicio del teatro y la literatura. FOTO TOMADA DE LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL CENTRO.

GERMÁN VELOZ PLACENCIA

Evadir las veredas del facilismo y remontar con perseverancia y métodos convincentes el camino de la docencia, da a la Escuela Elemental de Arte Raúl Gómez García un halo muy propio.

Los buenos pasos de ese andar son muchos. Durante el reciente acto nacional de inicio del curso en la Enseñanza Artística, del que fue sede el centro, este organizó un espectáculo revelador de la forma que conduce el crecimiento técnico y espiritual de los alumnos.

En ese momento, el escenario palpitó con vida propia. Entre lo memorable está la actuación de los alumnos de ballet, quienes, en correspondencia con el año que cursan, desafiaron el nivel de complejidad exigido por las coreografías. Si impacto tuvieron aquellas, es porque no abandonaron la incursión en lo clásico, combinada hábilmente con elementos de lo contemporáneo.

También fue impactante lo ocurrido con el desempeño de los estudiantes de danza, sobre todo, cuando los instrumentos de percusión fueron regentes sonoros de los movimientos corporales.

Ese temprano despliegue se produce en todas las especialidades del centro, porque el principio allí es dar

a los educandos la constante oportunidad de proyectarse al futuro en contacto con el público, lo que, a su vez, tiene su esencia en la capacidad del claustro de profesores para acondicionar los ciclos lectivos a la mayor actividad práctica posible.

Los alumnos de música, al pasar al nivel medio, ya son capaces de tocar en un grupo. Quien observe el desempeño de la Banda de la Escuela, notará que sus integrantes leen partituras y se acoplan en armonía. Además, pueden ofrecer un concierto por sí mismos y, a la vez, están aptos para acompañar a solistas, bajo la pauta de dejar atrás la música grabada, que a los profesores les parece freno en este nivel.

No se interrumpen los ciclos de evaluaciones si han programado presentaciones fuera de la escuela. Sencillamente, en las actuaciones frente al público valoran la proyección escénica, el progreso técnico y todo lo que exige el proceso docente. El rigor es el mismo que reina en las aulas.

Al ver lo que ocurre allí, se genera una ola de satisfacciones, porque no se puede perder de vista que, a la par de lo técnico, se promueve el humanismo sobre la base de que el talento no riñe con la humildad, motivo para aseverar que en esta escuela se ejercita una irrupción perenne y edificante en el alma de los estudiantes.

#### G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. El chiribitil 09:30 a.m. **Plaza Sésamo** 10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. De la gran escena 11:15 a.m. Renacer (cap. 44) 12:00 m. Al Mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Entre mamparas (cap. 25) 02:30 p.m. Signos 02:45 p.m. Cuando el **amor no alcanza** 03:30 p.m. Sabe a Cuba 03:45 p.m. Unos minutos en la vida de ... 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. El chiribitil 04:30 p.m. Plaza Sésamo 05:00 p.m. Muñes en tv 05:15 p.m. Cuentos que se cuentan 05:30 p.m. Fuertes 05:45 p.m. No te lo pierdas 06:00 p.m. La liga juvenil de la neurona 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Orgullo y pasión (cap. 62) 09:33 p.m. Con filo 09:50 p.m. La majomía 10:00 p.m. Cuando una mujer 10:15 p.m. La pupila asombrada 11:15 a.m. **Forst** 12:15 a.m. Resumen 24 02:00 a.m. Telecine: El sabor de la vida. Grecia /comedia 04:15 a.m. Telecine: Gozilla y Kong EE. UU. / acción 05:45 a.m. Orgullo y pasión (cap. 62)

TELEREBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 09:05 a.m. La jugada perfecta 09:35 a.m. Zona mixta 10:00 a.m. Ciclismo internacional 11:00 a.m. A todo motor 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Voleibol internacional 01:49 p.m. Judo internacional 02:51 p.m. Atletismo 05:33 p.m. Tenis internacional 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Fútbol x dentro 07:00 p.m. Cubanos en 7 días 08:00 p.m. **Big 3** 08:49 p.m. **Fútbol** 10:40 p.m. Natación 11:30 p.m. Meridiano deportivo

CANAL EDUCATIVO»
08:00 a.m. Universidad para todos 09:00 a.m. Programación educativa 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Universidad para todos 02:00 p.m. Programación educativa 04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. Juventud por un sueño 07:30 p.m. Mirando a profundidad 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Nocturno 09:30 p.m. De cierta manera

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola, chico 07:17 a.m. Documental: Siete mundos, un planeta 08:06 a.m. Utilisimo 08:30 a.m. Documental: Barriga llena 09:11 a.m. Brigada de hielo 09:31 a.m. Documental: Misterios del mundo animal 10:04 a.m. D´cine 12:00 m. Documental chino12:26 p.m. Aires de México 12:43 p.m. Facilísimo 01:27 p.m. Transformers Prime (cap. 23) 01:50 p.m. Documental Barriga llena 02:44 p.m. Aires de Mexico 03:00 p.m. Eternamente (cap. 248) 04:01 p.m. Brigada de hielo 04:30 p.m. Documental: Siete mundos, un planeta 05:19 p.m. Aquí estoy 05:45 p.m. Facilisimo 06:31 p.m. Hola, chico 07:17 p.m. Transformers Prime 07:40 p.m. Fantasma (cap. 8) 08:02 p.m. Naomi (cap. 12) 08:43 p.m. Las alas de la ambición (cap. 7) 09:34 p.m. Mentiras desesperadas (cap. 6). Desde las 10:19 p.m. hasta las 05:34 a.m. retrasmisión de los programas subravados

### Quién olvidó: del escenario al asfalto

LAURA ORTEGA GÁMEZ

Llevar la sutileza de un baile clásico, reservado para el disfrute en grandes teatros, hasta las calles de una ciudad, fue el propósito del dúo musical Buena Fe en su más reciente video clip del tema ¿Quién olvidó?, dirigido por Leandro de la Rosa, bajo el lente fotográfico de Gabriel Dávalos.

Desde las puertas del icónico teatro Martí salen los alumnos de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, como quienes buscan en la luz del sol una aventura. Y así fue que cambiaron el escenario por el asfalto, y los balcones con butacas por otros que luchan contra el tiempo vestidos de sábanas blancas. Imagen práctica de una letra que reza «bailar la vida es entender como desastre quedarse quieto».

Con la natural dulzura de este baile, los jóvenes van regalando arte entre la gente común. Barrenderos, carretilleros, ancianos, mujeres, niños, todos se ven envueltos en la



Fotograma del video clip *Quién olvidó*, de Buena Fe.

«emboscada» que, tiernamente, los hace salir por un momento de sus rutinas, y los pone a dar volteretas o sostener las manos de los bailarines que muestran su talento y los hacen partícipes de él. Las personas, sorprendidas, no tardan en responder con sonrisas y aplausos ante el atónico hecho que presencian. Acompañando estas imágenes, aparecen otras escenas que muestran la tradición del ballet en la Isla, mediante grandes figuras que pusieron el nombre de Cuba a nivel internacional en esta manifestación artística, y a las que hoy se les debe el alto nivel de preparación que ostentan las escuelas cubanas de danza.

Precisamente a Fernando, Alicia y Chery están dedicados los versos. A ellos y a todo aquel que ha sido «como música para que baile un corazón», pues, mediante la referencia a la danza, Israel nos sumerge en un recordatorio constante de todas aquellas personalidades que se han entregado en cuerpo y alma a la noble labor de sembrar belleza. A los que encuentran una estrella y la reparten / a los que importará cada color, a los que saben que no aguantan homenajes/ porque de vuelta se podría hacer mejor / a los que saben de un tesoro en toda vida. ¿Quién olvidó?, pregunta la canción, y la respuesta es sencilla: nadie que conserve la impronta de cada uno de ellos.

SEPTIEMBRE 2024
MIÉRCOLES 19



El exdelantero italiano Salvatore «Totó» Schillaci, máximo goleador de la Copa del Mundo de la FIFA de Italia 1990, y exjugador de los clubes Inter y Juventus, falleció este miércoles a los 59 años de edad en su ciudad natal de Palermo, a causa de un cáncer de colon que padecía desde hace más de dos años.

## Cuba invicta a semifinales de Copa Panamericana

ALFONSO NACIANCENO

Cuba clasificó invicta a la semifinal de la Copa Panamericana Sub-23 masculina de voleibol, al superar, por 3-1, a México, en Paramaribo, Suriname.

Los mexicanos llegaron a este choque como líderes del grupo A, con dos victorias, al igual que los antillanos, pero acumulaban nueve puntos por ocho, pues sus triunfos fueron 3-1 sobre República Dominicana y 3-0 contra Costa Rica. Los caribeños habían vencido a los dominicanos por 3-2, y a los ticos por blanqueada.

El partido que determinó el líder del apartado tuvo parciales de 20-25, 25-21, 25-19 y 25-14, lo que muestra la amplia superioridad de los antillanos en el encuentro. Ese resultado les concede a los cubanos un descanso hoy, para al día siguiente enfrentar la semifinal, en la que Guatemala va en igual condición por el grupo B.

Volvieron a comandar la ofensiva de los alumnos de Jesús Cruz, el opuesto Thiago Suárez (24 puntos, 18 ataques y cinco bloqueos), y el atacador de esquina Bryan Camino (14). Hubo oportunidad de que saliera a la cancha la nómina completa, que dominó a la ofensiva con balance de 41 por 33, terminaron igualados en el bloqueo (nueve), y en errores, México cometió 38 y Cuba 27.

Por la llave A, México y República Dominicana, segundo y tercero, respectivamente, en tanto Perú y Suriname por la B, jugarán este jueves los cuartos de finales, de los cuales emergerán los rivales de Guatemala y de Cuba. Ambos cuadros, clasificados de manera directa, no deben afrontar dificultades para imponerse a cualquier rival que les llegue en la próxima instancia.

Los guatemaltecos superaron a San Vicente, 3-0 (25-10, 25-12 y 25-17) y pasaron como primeros a la semifinal, gracias a derrotar también a Perú, con pizarra de 3-2, y a Suriname por blanqueada.

La Copa concederá dos plazas a equipos de la Norceca que no estén clasificados para los Juegos Panamericanos Junior 2025, en agosto, en Asunción, Paraguay. Cuba ganó su boleto el año pasado, al imponerse en igual certamen, efectuado en La Habana.



Los cubanos obtuvieron un triunfo esperado. FOTO: NORCECA

## Un trago dulce y otro amargo para ajedrecistas cubanos

La séptima fecha de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Budapest-2024 terminó para Cuba igual que lo escenificado en la sexta fecha: triunfo del equipo masculino y derrota de la selección femenina.

Los muchachos cumplieron el pronóstico precometencia y le ganaron, con algo de sufrimiento, 2,5-1,5 puntos a Paraguay, apoyados en el éxito de Elier Miranda en el tercer tablero, ante José Cubas.

En los otros tres duelos se firmaron las tablas, a base de los emparejamientos entre Carlos Daniel Albornoz y Axel Bachmann, Luis Ernesto Quesada contra Neuris Delgado, y Omar Almeida *versus* Antonio Almirón.

Este resultado le permitió a Cuba ascender del lugar 48 al 33, y para este jueves los antillanos se medirán al fuerte elenco de Israel, lo que resultará en cuatro partidas de difícil pronóstico.

El potente conjunto de la India venció a China 2,5-1,5, y va al frente del escalafón con paso perfecto (14 puntos). Irán le sigue con 13 unidades, y Uzbekistán es tercero con 12 rayitas.

A las muchachas la fecha de descanso de este martes no les sirvió para tomar un segundo aire. Tres empates y una derrota fue el saldo alcanzado ante la representación de Turkmenistán.

La santiaguera Maritza Arribas firmó el medio punto contra Lala Shohradova. Similares caminos tomaron Yerisbel Miranda ante Meryem Agajanova e Ineymig Hernández frente a Jahan Rejepova. La joven Yaniela Forgas no pudo contener en 55 movidas a Leyla Shohradova, dejando escapar al menos una igualdad que hubiera resultado valiosa.

Esta fue la tercera derrota en la lid para las cubanas, bajando del sitio 39 al 49, y cómputo de ocho unidades. La India también comanda las acciones en el apartado femenino, y va en busca de una doble corona mundial histórica. (*Redacción Deportiva*)



Elier Miranda. FOTO: CALIXTO N. LLANES

## Con la calculadora en la mano, en el Mundial de Fútsal

Cuba necesita ganarle a Croacia, y esperar por, al menos, cinco resultados favorables entre jueves y domingo

YOSEL E. MARTÍNEZ CASTELLANOS

«La esperanza es lo último que se pierde en la vida». Esperanza y ayuda en una serie de resultados adicionales es lo que necesita la selección nacional de fútsal para lograr su inclusión en los octavos de final, como uno de los mejores cuatro terceros lugares en la Copa del Mundo de la fifa Uzbekistán 2024.

El equipo cubano ha sufrido en el grupo B par de derrotas, ante Brasil (10-0) y Tailandia (10-5), por lo que tiene un diferencial anotador de menos 15, y requiere que otros conjuntos logren una peor renta anotadora y no pasen de tres unidades, mientras los Leones del Caribe consigan superar este viernes a Croacia y sumar tres puntos. Por supuesto, el favorito en ese duelo será Croacia, que también tiene par de fracasos, y registra un balance de —8 goles.

Cuba está obligada a ganar y esperar porque varios marcadores se alineen en su favor. Parecerá imposible, pero no es del todo descabellado. El panorama en los otros apartados es el siguiente: Uzbekistán y Costa Rica llevan un punto en el tercer y cuarto peldaño de la llave A. Ellos se enfrentarán mañana. Si se produce un empate, beneficiaría a Cuba. En la zona c, Ucrania y Afganistán tienen tres puntos, y el sábado se cruzarán. Es probable que firmen una igualdad y lleguen a cuatro rayitas, hecho

que a las dos escuadras les facilitará estar en la venidera fase, con casi total seguridad.

El cuadrante de tiene el choque entre España y Libia. Los primeros suman cuatro puntos y no deben tener problemas para ganar a los africanos, quienes registran tres puntos. Solo una supergoleada de los ibéricos por más de 13 perforaciones beneficiaría a Cuba. Así que por aquí no parece estar el camino de los cubanos.

En los cuadrantes E y F solo se ha jugado una ronda, y hoy estaban programadas las segundas presentaciones. Panamá y Tayikistán son miembros del E, no tienen unidades y jugarán en ese orden ante Marruecos y el campeón del mundo, Portugal. Canaleros y tayikos deben perder y seguir sin el primer punto. Ellos rivalizarán el domingo en la fecha de cierre. Hay que pedir otro empate en ese enfrentamiento para que Cuba aspire a los octavos.

En el F se encuentran Venezuela y Guatemala, ambos sin puntos. Se medirán a Francia e Irán. Las dos escuadras latinoamericanas no son favoritas en esos emparejamientos. Para el domingo, Morochos y Chapines tendrán su propio *match*. Sí, esperemos un tercer empate en ese juego.

Repetimos, si Cuba triunfa, hay que esperar, porque en los grupos A, E y F se den una mezcla de derrotas y empates, al menos en dos de esas llaves, para tomar un cupo entre los 16 mejores del mundo.



HOY EN LA HISTORIA **1890** Muere el patriota bayamés José Fornaris, autor —junto a Carlos Manuel de Céspedes y Francisco del Castillo— de *La Bayamesa*.

**1925** Es asesinado en Morón, por esbirros machadistas, el líder ferroviario Enrique Varona (en la imagen). **1994** Haití es invadido por soldados estadounidenses, bajo las órdenes del presidente George Bush padre.

# En el camino del perfeccionamiento normativo del cooperativismo en Cuba

La Constitución de 2019 tiene, como preceptiva relevante, el reconocimiento del mercado en su vínculo con la planificación, como instrumento fundamental de dirección económica

#### G CUESTIÓN DE LEYES

SUSANA ANTÓN RODRÍGUEZ

La Alianza Cooperativa Internacional, fundada en 1895, con un papel fundamental en el impulso de este movimiento, define la cooperativa como «una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, democráticamente gobernada».

El término, expresó en conferencia magistral la doctora en Ciencias Marta Milagro Moreno Cruz, vicerrectora y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, contempla también valores de autoayuda, responsabilidad social, apertura y preocupación por los demás.

En Cuba, explicó Moreno Cruz, dentro del entramado de actores económicos, existen 5 133 formas cooperativas que, junto a las mipymes privadas, las empresas mixtas y las estatales, suman 18 973 entidades; además de 598 270 trabajadores por cuenta propia.

Ante este universo, «es necesario el encadenamiento efectivo entre todos los actores de la economía para el desarrollo de país», resaltó.

#### RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS COOPERATIVAS EN CUBA

De acuerdo con la profesora, existen menciones legislativas desde las normas coloniales, un reconocimiento constitucional en la Carta Magna de 1940, mientras que con el triunfo de la Revolución se promulgó la Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1959, y, con ella, las cooperativas de producción y de créditos y servicios.

Por otra parte, apuntó, la Constitución de 1976 dispuso, en su Artículo 20, el reconocimiento de la propiedad en la esfera de la producción agropecuaria; así como el derecho a asociarse en cooperativas solo a los agricultores pequeños, y limitó sus fines a la producción agropecuaria o, con este propósito, a la obtención de créditos y servicios estatales.

Asimismo, configuró un ambiente institucional con altos niveles de dependencia e intervencionismo desde la Administración Pública, y concibió el funcionamiento de los tres tipos de producción cooperativa en los campos cubanos:

→ las cooperativas de créditos y



El Decreto Ley 76 De las Cooperativas Agropecuarias, las define como una asociación voluntaria de personas para la satisfacción de necesidades económicas, sociales y culturales de sus miembros. FOTO: ACN

- → las cooperativas de producción agropecuaria
- → las unidades básicas de producción cooperativa

En tanto, el Código Civil de 1987 también la conceptualiza como forma de la propiedad, y su reconocimiento en el diseño constitucional cubano se caracterizó por un criterio agrarista y patrimonialista.

Moreno Cruz resaltó que los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución orientaron, como parte del proceso de actualización del modelo económico nacional, la expansión de las cooperativas hacia otras esferas de la economía diferentes a la agropecuaria.

Agregó que se empleó, inicialmente, un paquete legislativo con carácter experimental, que configuró el marco regulatorio provisional para las llamadas cooperativas no agropecuarias.

En el caso de la Constitución de 2019, tiene como preceptiva relevante el reconocimiento del mercado en su vínculo con la planificación, como instrumento fundamental de dirección económica, lo cual facilita y promueve la concurrencia de diversos operadores de la economía cubana.

El Artículo 22, que reconoce las formas de propiedad, incluye el principio del trato paritario, mandata a la ley especial la regulación de lo relativo a las diferentes formas de propiedad; al tiempo que destacó la importancia de los artículos 29 y 30, en su relación con las normativas ulteriores que complementan la Constitución.

#### **MARCO NORMATIVO VIGENTE**

El Decreto Ley 76 De las Cooperativas Agropecuarias, de septiembre de 2003, las define como una asociación voluntaria de personas para la satisfacción de necesidades económicas, sociales y culturales de sus miembros, así como del interés social, con un modelo de gestión empresarial de propiedad conjunta, sustentada en el trabajo de los cooperativistas.

Al definirlas como asociación voluntaria de personas, se precisan requisitos esenciales para constituir una cooperativa: la voluntariedad y el vínculo asociativo como elementos distintivos de su identidad

de su identidad.

Precisó que, al referir que las cooperativas se crean para satisfacer determinadas necesidades, se coloca en primer lugar a los cooperativistas, teniendo en cuenta que las personas se unen para formar una cooperativa agropecuaria para satisfacer, sobre todo, sus necesidades y aspiraciones socioeconómicas comunes.

Explicó que reconoce el carácter empresarial de las cooperativas agropecuarias (producen bienes y servicios no solo para su autoconsumo, también para el mercado, y obtienen utilidades), y el dual económico-social, que se basa en valores, y su objetivo no es solamente crear riqueza.

Por ello, precisó, las cooperativas comparten una serie de principios y actúan juntas para construir un mundo mejor a través de la cooperación.

«El objetivo general de las cooperativas agropecuarias es la producción, la transformación, la comercialización de productos agropecuarios e insumos, la prestación de servicios, y la realización de otras actividades lícitas para la satisfacción de las necesidades de sus cooperativistas y del interés social», remarcó.

Se establece un artículo para regular que las cooperativas mantienen relaciones contractuales, en igualdad de condiciones, con los demás sujetos económicos reconocidos en la legislación vigente, y les son aplicables las disposiciones en vigor de la materia.

Ello significa que, al constituirse, se suprime la obligación de las cooperativas de vincularse con una empresa estatal agropecuaria determinada.

Se modificaron los principios para simplificarlos y actualizarlos:

- → Control democrático de los cooperativistas: significa que las cooperativas agropecuarias se centran en las personas, pertenecen a sus miembros, quienes las controlan y dirigen de forma democrática.
- → Autonomía: adoptan sus propias decisiones, sin intervención de terceros, definen su régimen de funcionamiento interno y son gestionadas por los cooperativistas.

→ Se establece un límite mínimo de 11 personas naturales para constituir una cooperativa.

- → La constitución se formaliza mediante escritura pública notarial, y adquiere personalidad jurídica a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.
- → Se introduce la figura de los estatutos como instrumento idóneo que establece las reglas básicas del funcionamiento de las cooperativas agropecuarias.
- → Pueden aprobar otras normas, como reglamentos internos.

Moreno Cruz comentó que los litigios pueden ser resueltos mediante los métodos alternos de solución de conflictos, y se establece el derecho de los cooperativistas, y no solo de los trabajadores contratados, de reclamar en la vía judicial.

La Vicerrectora y Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la UH destacó que la vocación social de las cooperativas tiene que mantenerse en la concepción y aplicación de nuestro ordenamiento jurídico.

Añadió que hacia una transformación normativa vigente, y dentro de los fundamentos para unificar la normativa en esta materia, destacan la identidad corporativa, principios de organización y funcionamiento, naturaleza jurídica como sujeto económico, sistema registral, derecho de asociación económica, participación en la inversión extranjera y administración de justicia.



**Directora** Yailin Orta Rivera **Subdirectores** Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes

Rodríguez y Arlin Alberty Loforte. **Subdirector Administrativo** Andrés González Sánchez

Redacción y Administración General Suárez y Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6. Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333

Correo cartasaladireccion@granma.cu | ISSN 0864-0424 | Impreso en la UEB Gráfica La Habana. Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS al 8100 con el texto granma





